#### ASSOCIAZIONE

Esce tutti i giorni, eccettuate domeniche.

Associazione per l'Italia Lire 32 ll'anno, semestre e trimestre in proporzione; per gli Stati esteri la aggiungersi le spese postali. Un numero separato cent. 10, pretrato cent. 20.

L'Ufficio del Giornale in Via Savorgnana, casa Tellini.

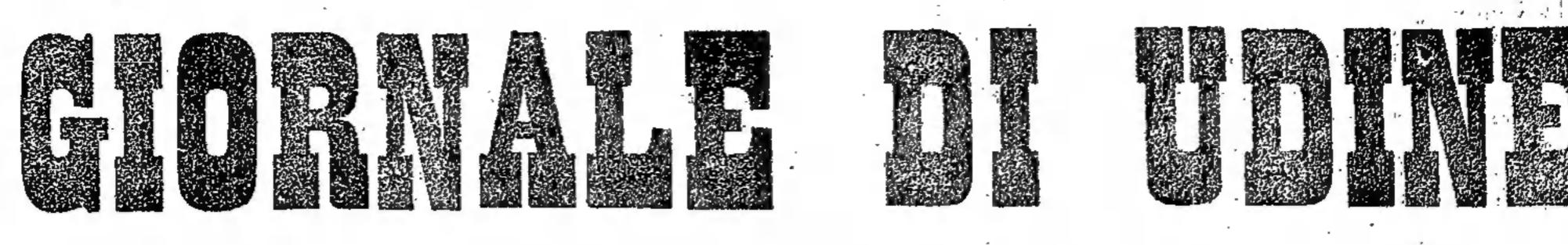

POLITICO - COMMERCIALE - LETTERARIO

#### INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 25 per linea. Annuazi in quarta pagina la cent. per egni lines. Lettere non affrancate non mi ricevono, nè si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende all'Edicola in Piazza V., E. e dal libraio Giuseppe Francesconi in Piazza Gari-

#### NOSTRE CORRISPONDENZE

Roma 11 maggio.

(Nemo). Devo dire, che nella stampa di Roma con. giornale, che discute con più perseveranza e enza pinstezza le cose della Tonisia è la Riforma. ni, le Dggi porta un notevole articolo sul diritto di state state una condotta come quella della Francia. vel La Rijorma, alla quale si deve rendere queata giustizia, che ha sempre sonato la sveglia

pirca a quella malaugurata quistione di Tunisi - che ora si risolve tutta a nostro danno e che causa l'inabilità proverbiale dei Governanti ci Lattira anche le beffe altrui, oltre ad una delle colite sue corrispondenze informative molto buone, conteneva ieri una storia di tutte le mene psidiose colle quali per gradi vennero i nostri icini acquistando nella Tunisia quella assoluta reponderanza, che rispetto a quel passe ed a noi divenne una vera prepotenza. Sarebbe impossibile, ch'io ve la compendiassi, perchè oc-Bupa tre colonne e mezza in carattere piccolo quel giornale; ma credo però, che meriti di nuli seere letta e conservata come una pagina stoigie lica degli indimenticabili soprusi dei nostri viini. Io poi credo, che per il meminisse juvabit ioverebbe fare un'altro compendio di tutte le pirbonate dette nella presente occasione da quei contri amici, che pretenderanno ancora, come lo vedrete, di godere di tutta la nostra amicizia.

eran Intanto, facendo i contí, ecco che cosa è risultato nella nuova era della riparazione in Eu-Birm popa: la Russia ha ripreso la Bessarabia e fatto n bel passo innanzi nell'Armenia; l'Austria ha preso per sè la Croszia turca, la Erzegovina, la Bosnia, la vecchia Serbia ed un miccino anche dell'Albania, come porta aperta per prendersi il esto; la Germania ha cancellato coi consenso lell'Austria, per un ricambio, che s'intende, obbligo assunto nel trattato di Praga di restituire alla Danimarca lo Schleswig settentriomale; inghilterra si ha preso l'isola di Cipro, scalo er la Siria ed il Golfo Persico e per dominare Canale di Suez; la Francia si prende Tunisi. E l'Italia che cosa ha ottenuto? La patente incapacità politica, le beffe, l'isolamento e la miliazione.

Così ci tocca, pur troppo, ad inghiottire amao; ma nessuno dovrà aspettarsi che sputiamo

Io non so poi con che faccia si presentino al Parlamento ed alla Nazione gli uomini che ci nanno condotti a questo punto, nè come si posano ancora mantenere al Governo.

Il Ministero comprende ora, che tutti gli echi he vengono dalle Provincie sono sfavorevoli alla piro a politica, e per questo sembra, che cerchi di vin lar tacere qualche deputato con un rimpasto e di evitare nuove interpellanze sulle cose di Tupla Disi. Ma oramai ci sono molti che veggono il pericolo di lasciare in quelle mani le sorti del-Italia in momenti così difficili. Verso il Cenro ed attorno a Coppino, che è pure un nomo erio, si sta formando un nucleo, che dà peniero anche al Cairoli, ed al Depretis, con tutto appoggio del Nicotera. Ved. emo che cosa ne

toria ascirà. Avrete letta e giudicata la circolare di Bartnelemy Saint-Hilaire, che ha l'aria di fare delle nsinuazioni verso l'Italia. I disegni del Governo rancese anche in quella appariscono troppo tom hari; e destano tra noi l'indignazione univerale. E un nuovo soproso diplomatico e contro dige diritto internazionale una provocazione al-Italia prima, poi a tutta l'Europa.

Nel momento in cui vi parlo od a Tunisi, od ncia. Bal Bardo almeno, soggiorno del Bey devono esga ere giunte le truppe dell'invasione francese. Forse il nostro Governo, a giudicare dalla sua Barry inquietudine, lo sa; ma nessun giornale ha di-

Soluspacci che lo dicano.

essue Il Ministero ha chiamato a sè alcuni deputati notte per ottenere, come v'ho detto sopra, un rinvio no, la d'ogni interpellanza sulle cose di Tunisi. A quene di sta riunione c'erano gli on. Zanardelli, Nicotera, Coppino, Spantigati, Abignente, Laporta, Morana, il su Billia, Ercole, Comin, Domenico Berti, Pianciani, La Cava, Di Biasio, Tajani, Grimaldi, Merzario, Cocconi, Toscanelli, Solidati e Cucchi. Cairoli che fece l'invito aveva con sè il Miceli. Il Crispi chill Fabbrizi ed il Mancini erano tra gl'invitati ma non ci vennero. Pare, che delle consulte alla Consulta n'abbia avuto abbastanza di una, dopo il famoso accordo discorde.

Vista la gravità della situazione verso l'estero, si tratterebbe adunque di rinviare la discussione Silvi sulla politica estera ad altri tempi. In una pa-Tob rola si vorrebbe il silenzio assoluto per conser-Roy vare alla testa delle cose estere chi le ha condotte così male. Per quanto se ne trapela il Principale difensore di questa idea sarebbe il

Nicotera, purchè si faccia finalmente il tanto atteso rimpasto.

B' per lui quello che importa. Ma in generale, sebbene molti accettino il prudente silenzio, prevale l'idea che il Ministero abbia da dare la sua rinuncia, e questo avrebbe detto precisamente l'on deputato di Udine Billia, non credendo possibile che in simili condizioni si trovi alla testa delle cose un Ministero che, di chiunque ne sia la colpa, ha doveto subire quello che era accade in Tunisia. Credo poi che questa idea la dividessero il Coppino ed altri (1).

Non è più quistione di portafogli ambiti dall'uno dall'altre, o da offrirsi a questo od a quello; ma di avere al Governo almeno chi non abbia avoto parte a condurre, ed a lasciar andare le cose al punto a cui sono.

Sia la inabilità propria, sia la non creduta malafede altrui, le cose sono, purtroppo, giunte a mal punto. Adunque bisogna che il Cairoli ed i suoi colleghi ne abbiano la responsabilità almeno con questo che lascino ad altri, se è possibile, tentare di ridurre le cose al meno peggio.

Potete imaginarvi che alla riforma elettorale adesso ci si bada poco. Tuttavia devo dirvi, che prevalgono sempre più le idee di quelli, che vorrebbero mettere da parte lo scrutimo di lista. Nelle radunanze della Destra lo Spaventa sostenne molto bene, che tutti i soldati che compieranno la ferma sieno elettori, ed il Minghetti che si abbassi il censo a lire 10.

L'ambasciatore germanico è tornato a Roma dalla Sicilia, dove era andato colla famiglia per motivi di salute.

Milano 11 maggio

Se volete mettere da parte alquanto la melanconia, che s'impadronisce di voi al pensare al punto a cui si lasciarono andare le cose a Tunisi, non avete che da venire a Milano.

Qui voi trovate la Esposizione in tutti i suoi rami tanto fra loro diversi, per cui è impossibile, che non c'entri anche il vostro. Badate bene, che non intendo dire di quel dato ramo, che secondo si suol dire abbiamo tutti. Se voi avete il vostro, tenetevelo, che io terro il mio.

Poi ci sono teatri di tutte le sorti, da soddisfare tutti i gusti. E che piene si ebbero e si avranno!

Si ebbe una magnifica luminaria dalla Galleria e dalla Piazza del Duomo lungo il grande Corso e giù giù verso l'Esposizione ed i Giardini pubblici; e la si ripetera.

Voi potreste vedere, che questi, i quali erano il vostro prediletto passeggio, dacchè non vi bazzicate più, si sono sempre più abbelliti col crescere delle piante. Ora si può dire, che tra Porta Venezia e Porta Nuova, Piazza Cavour, la Villa Reale e l'Esposizione con tutti i auoi accessori, c'è un vero mondo, dove potete consumare delle ore. Fino i Francesi, che ora cercano di farci dispetto in tutto, hanno di che ammirare e devono dire, che Milano ha assunto

(1) Ecco quanto si legge in proposito nel Fanfulla: Neila riunione tenuta oggi alla Consulta, l'on. Cairoli ha domandato si votasse il rinvio di qualanque interpellanza sulla questione tunisina.

La maggioranza degli adanati invece consigliò la modificazione del gabinetto. L'on. Nicotera mostrossi favorevole al rinvio proposto dal governo, purché seguito da un rimpasto. L'on. Billia invece ha invitato il ministero a dimettersi immediatamente. Disse non voler indagare le cause degli insuccessi della politica italiana all'estero, ma affermò l'impossibilità di ripararvi con gli nomini che li avevano subiti.

L'on. Lacava dichiard a nome suo e degli amici suoi appartenenti al gruppo Coppino di non poter ementire il voto del 7 aprile e molto meno poter approvare la condotta del governo.

Dopo questo incidente, la radunanza si sciolso senza nulla deliberare, dopo le tre pomeridiane. Per questa riunione la situazione parlamentare è gravissima, e nella Camera regna una viva

agitazione. Questa sera vi sara consiglio dei ministri per deliberare sulla situazione.

Nelle due adunanze di deputati del centro el è deliberato che bisogna dare un voto contrario al ministero, quando si voglia provocare un voto.

Ci si riferisce che i varii gruppi di sinistra. sieno per accordarsi sopra una proposta la quale rinvii a sei mesi qualunque mozione e dichiari esplicitamente che non indica fiducia al ministero.

Nei corridoi di Monte Citorio corrono voci troppo allarmanti sulla nostra situazione estera divulgate con insolito zelo dai deputati ministeriali.

Il Caffaro dice, che l'on. Billia fu violento, Nicotera conciliante.

l'aria di una grande capitale. E sapete, che delle capitali essi non ne riconoscono che una, quella che costituisce le cerveau du monde.

Gli accorrenti all'Esposizione sono molte migliaia tutti i giorni, e ciò verrà a diminuire d'assai la spesa, che si è fatta per essa.

Questi giorni si ebbe anche un magnifico risotto dai soliti buontemponi di buon gusto, tra i quali molti erano travestiti come i diversi personaggi delle poesie del Porta, al quale s'intendeva di rendere onore. Letterati, artisti, giorpalisti, capi ameni d'ogni classe della società vi assistevano, e si può dire, che li vi fosse tutto quello di meglio che ha Milano.

Io volevo, a proposito dell'Esposizione, intrattenervi con un'idea mia; ma signorsi, che proprio stamane me la trovai portata in piazza dal Pungolo; ed è una donna che ne ha le primizie. Bene del resto, che sia una donna proprio; poiche ad attuarla devono propriamente essere le donne.

Voi sapete la smania che hanno avuto sempre tutti, e massimamente le donne, di far venire le mode e tutte le stoffe ed altre merci di lusso. dalla Francia, cosicchè anche i nostri fabbricatori devono metterci sulle cose loro, per quanto ottime, il suggello francese, se vogliono venderle. Ora la Esposizione è li per provare, che in fatto di etoffe di seta e di tante altre coss abbiamo in Italia di che soddisfare tutte le esigenze del buon gusto e del lusso. E perchè adunque, con alla testa le nostre belle, non dovremo noi fare la nostra campagna di Tunisi contro i Krumiri di Parigi e di Lione? Perchè non abbiamo da dare bando alle merci francesi per servirci delle italiane, che troveremo a tanto miglior patto quante più ne compreremo noi stessi? O perché non dobbiamo essere noi, come altre volte, che diamo le leggi alla moda, invece di subirle dai prepotenti nostri vicini? Anche quei loro vini famosi, quei loro Bordeaux fatti con vini, od uve italiane, quei falsi Sciempagna, che non hanno altro vantaggio che di essere spumanti, non abbiamo da lasciarli a loro? Insomma, liberiamoci dal francesismo, anche

perchè i vicini tassano troppo i nostri prodotti. Si sa p. e. che nelle fabbriche di Lione ci sono anche molti operai italiani che lavorano in stoffe di seta. E non possiamo noi imitare Milano, Como e qualche città del Piemonte, che oramai fabbricano molte stoffe di seta? Non dovrebbero specialmente Firenze e Venezia fare altret tanto? E di quei tanti tessitori della Carnia, che un tempo si diffondevano da per tutto, ed erano forse usciti i più vecchi dalle fabbriche di tele del Linussio, non potrebbero, parlo della nuova generazione, alcuni essere istruiti nell'industria della tessitura della seta?

Dovete sapere, che anche le fabbriche di Lione lasciano che molti dei loro operai tengano i telai a domicilio nelle loro casstte sparse nei dintorni della città. Così l'operaio che ha la sua casetta ed il auo orto e può mantenere con meno spesa la sua famiglia, domanda anche un minor salario. E' quello che si fa anche nei dintorni di Como. Altrettanto credo che, avendo il centro ad Udine, si potrebbe fare nei diversi paesotti sparsi al piede dei colli dell'alto Friuli. Cola la popolazione abbonda; tanto è vero, che emigra. Dunque chi volesse educare dei giovanetti per simili fabbriche ne avrebbe da poterli adoperare.

Un genere di prodotti, che mi sembra dovere l'Italia appropriarsi come un'industria propria sono tutti i prodotti chimici. Noi siamo sulla via buona; ma non bisogna arrestarsi.

Vi ho detto che in fatto di macchine di qualunque genere abbiamo progredito molto; e noto di nuovo il fatto, perchè le macchine indicano che progrediscono anche tutte le altre industrie. Oltre la troppa spesa che costano le macchine fatte venire di fuori, a non avere i costruttori dappresso, si corre rischio qualche volta, se le macchine ai guastano, di dover interrompere il proprio lavoro. Anzi le grandi fabbriche per questo hanno dovuto farsi talora dappresso l'officina; ma dove crescono le industrie, ai possono avere anche le grandi fabbriche di macchine le più svariate.

A me piace, che soprattutto per le ferrovie possiamo farci tutto in casa propria.

Abbiamo avuto questi giorni un processo celebre di quelli che si fanno a porte chiuse della famosa Ivon, che venne, assieme ad una levatrice condannata a due anni e mezzo di carcere per avere voluto far credere di avere dato una figlia che non era ad un suo amante.

Quantunque stia un po' meglio, temiamo di perdere un valoroso artista, l'Hayez, che prima di entrare in questo secolo contava già otto anni. Capite bene, che egli ha finito e che lascia traccia di se in tante bellissime opere d'arte.

Che volete di più? Con dispiacere, ma alle leggi della natura bisognerà rassegnarsi, se la disgrazia presto o tardi, e sia pure tardi assai, accadra.

#### PARLAMENTO NAZIONALE.

CAMERA DEI DEPUTATI. Seduta ant. dell'11 maggio

Si procede alla discussione dei numeri sospesi dell'elenco 3 tabella B della legge per costruzione di opere straordinarie stradali ed idrauliche. Approvasi il 117 senza variazione non accet-

tando l'emendamento Riolo Moscatelli. Al 128 Grassi propone che la strada da Ma-

tera a Latenza non sia soppressa.

Il relatore fa osservare essere già costruita, perció propone d'accordo col ministro che vi si sostituisca la strada da Moliterno alla nazionale del Siuni fra Latronico e Laurio, chilometri 30 per Li. 550,000.

Grassi propone un'altra aggiunta e il ministro dichiara che la esaminerà.

Approvasi intanto il 128 colla dizione and-

Al numero 150 il relatore e il ministro dichiarano di non accettare l'emendamento Di Blasio Luigi che propone di cambiare la dizione « da Afrigo alla stazione di Branconuovo » nella

seguente: . La strada dal ponte di Chovio sulla Melito Bagaladi per San Lorenzo Roccaforte, Rocludi ed Afrigo alla stazione di Bianconuovo perche la provincia ha chiesto la prima. Di Blasio insiste mostrando trattarsi solo di

cambiare il carattere di due tratti della strada da costruirsi. Opponendosi il relatore alle sue considerazioni,

Di Biasio ritira l'emendamento e approvasi il numero 150 della Commissione.

Sul 174 avendo propoeto Salaris di dire: « dalla stazione di Siliqua al golfo Decimomanna » invece che « al porto di Palmas » il relatore espone i motivi per cui non può accettarsi telekmodificazione.

Salaris insiste rammentando che il suo emendamento è conforme al decreto reale che sanzionava una deliberazione del Consiglio provinciale.

Baccarini replica quel voto essere anteriore alla costruzione della ferrovia di Siliqua, dopo la quale la provincia ha chiesto la strada che il Ministro e la Commissione propongono.

Salaris dà nuove spiegazioni, ma la Camera respinge il suo emendamento e approva il 174 quale è nel progetto.

Segue poi la deliberazione sulle aggiunte proposte con vari emendamenti da parecchi deputati e concordate fra il Ministero e la Commissione.

Esse vengono approvate e con ciò esauriti gli emendamenti di Girardi, Martelli, Luigi Toscanelli, Martini, Mocenni, Basso, Correale, Chimirri, Laporta, Lagasi, Podesta, Molfino, Cantoni, G. B. Basetti, Berio, Briganti Bellini, Mazza, Corvetto, Ferrari, Ercole, Suardo, Compans, Donati, Pacelli, Secondo e Cancellieri, le cui proposte furono accettate in tutto o in parte dal Ministero e dalla Commissione.

Le altre non accettate sono ritirate dai proponenti.

### B B B B

Roma. Il ministro Magliani dichiaro essere pronto a studiare la questione di abolire la tassa sul sale : ma rifiuta di inscrivere qualunque diminuzione nel bilancio 1881 fluche non saranno votate le corrispondenti entrate.

- Il Secolo ha da Roma II: Dicesi che venerdi avrà luogo una riunione dei principali uomini politici, convocata dal ministero, per discutere la situazione estera e la riforma elettorale. Credesi probabile una modificazione parziale del ministero nel senso della politica che prevarra nella riunione di venerdi. Il cardinal Randi è citato davanti al tribunale da una ventina di ex-agenti della polizia pontificia a rendere conto di somme mensili lasciate da Pio IX, pagate per alcuni mesi e poi sospese.

### MINE THE THE

Austria. Il vescovo di Linz monsignor Rudiger ha pubblicato in occasione delle nozze del principe imperiale d'Austria una pastorale nella quale dice che il matrimonio civile è un concubinato e spera che allorche l'arciduca Rodolfo sarà capo dello Stato farà cessare dei matrimoni che non lo sono!

Francia, Il Journal officiel pubblica l'avviso soguente: In seguito all'adozione di disposizioni temporanee, i due servizii da Marsiglia a Philippeville, le cui partenze da Marsiglia hanno luogo il lunedi ed il giovedi di ogni settimana,

saranno prolungati sino a Tunisi, con scali a Bona ed a Biserta.

-- Il Temps dice che le perdite delle truppe francesi nella terribile campagna contro i Krumiri si riducono a un sotto-tenente, un sergente, quattro soldati morti e sedici feriti!

Russia. Si ha da Cracovia II: Continuano in tutta la Russia meridionale gli eccessi contro gli israeliti. I disordini avvenuti a Kiew sono gravissimi. Intiere contrade furono saccheggiate, numerosi ebrei furono feriti ed alcuni persino uccisi. Vennero praticati oltre 500 arresti.

Questa Camera di commercio fu invitata telegraficamente ad avvertire i commercianti perchè non spediscano le loro merci nella Russia meridionale.

#### CRONACA URBANA E PROVINCIALE

Il Foglie Periodice della R. Prefettura di Udine (N. 37) contiene:

483. Estratto di bando. A istanza del R. Erario, il 26 luglio p. v. avanti il Tribunale di Pordenone seguirà, in odio al sig. Olivo Giovanni di Udine, l'incanto di stabili ubicati nei Comuni censuari di S. Vito, Montereale, Codroipo, Cordenons, Castions, Ravosa, Cividale e S. Leonardo.

484. Estratto di bando. A istanza del R. Erario, il 26 luglio p. v. avanti il Tribunale di Pordenone seguirà sul dato di l. 1047.27, in odio al sig. Ellero Luigi di Udine, l'incanto di stabili ubicati in mappa di Castions.

485. Estratto di bando. A istanza dell'Ospitale Civile di Pordenone, il 17 giugno p. v. avanti il Tribunale di Pordenone seguirà sul dato di l. 200.40, in odio al sig. G. Basso Delle Vedove debitore principale e G. Basso terzo possessore, l'incanto di uno etabile ubicato in mappa di Giais.

486. Estratto di bando. A istanza dell'Ospitale Civile di Pordenone, il 12 luglio p. v. avanti il Tribunale di Pordenone seguirà sul dato di l. 67.20 in odio alla signora V. Fiorit debitrice principale, d'ignota dimora, e G. M. Fuser terzo possessore, l'incanto di uno stabile ubicato in Comune censuario di S. Giovanni di Casarsa.

487. Sunto di notifica di bando. A richiesta della Confraternità del SS. Sacramento di Cividale, l'usciere Delprà ha notificato al dott. L. Faidutti notajo in Monfalcone che nel 21 giugno p. v. davanti il Tribunale di Udine avrà luogo il pubblico incanto per la vendita di immobili di cui la sentenza 28 luglio 1878.

488. Avviso. Il Consorzio Ledra-Tagliamento avvisa d'essere stato autorizzato alla immediata occupazione dei fondi a sede del Canale detto di Rivolto, nel Comune di Codroipo, mappa di Zompicchia. Chi avesse ragioni da esperire sopra i fondi stessi, le dovrà esercitare entro giorni 30.

di Pasian di Prato ha accettato per conto e nell'interesse del minore di lui figlio Giuseppe la eredità abbandonata da Francesco Mossenta morto in Pasian di Prato li 10 settembre 1880.

490. Avviso d'asta a termini abbreviati. Il lavoro da eseguirsi nel suborbio della Stazione fu deliberato presso il Municipio di Udine per

lavoro da eseguirsi nel suborbio della Stazione fu deliberato presso il Municipio di Udine per l. 22900. Il termine pella presentazione dell'offerta di miglioria del ventesimo scade al mezzodi del 14 corrente.

491. Sunto di citazione. A richiesta della

Fabbricieria della Chiesa di S. Giacomo Apostolo di Udine, l'usciere Brusadola ha citato il minorenne Teodoro Antonio Monai nella persona del suo tutore e fratello Giacomo Monai, negoziante a Cor ons, a comparire davanti il Tribunale di Udine il 4 giugno p. v. onde sentirsi giudicare come in citazione.

492. Accettazione di eredità. L'eredità abbandonata da De Lucca Giacomo morto in Casali De Lucca nel 20 gennaio 1881 fu accettata beneficiariamente da Cos Giulia per sa e qual madre esercente la patria podestà de minori di lei figli.

493. Nota per l'aumento del sesto. Nella esecuzione immobiliare promossa da Calligaro Angelo contro Di Giusto Pietro ed i di lui figli, di
Majano, in seguito al pubblico incanto furono
venduti gli immobili esecutati all'esecutante stesso
e cioè il lotto I per l. 600, ed il II per l. 2800.
Il termine per offrire l'aumento non minore del
sesto scade presso il Tribunale di Udine coll'orario d'ufficio del 25 corr.

Consiglio Scolastico. Alla seduta di ieri erano presenti I signori Brussi, comm. Gaetano Prefetto, presidente; Fiaschi cav. avv. Celso, Provveditore, vice presidente; Chiap dott. Giuseppe, Della Porta nob. Adolfo, Antonini avv. Giov. Batt., Mazzi prof. Silvio, Poletti cav. prof. Francesco. consiglieri; e Marcialis dott. Luigi, segretario.

Il Consiglio approvò alcune nomine e conferme di insegnanti elementari per i Comuni di Tar-

cento, Palmanova a Ragogna; delibero raccomandarsi al M

deliberò raccomandarsi al Ministero per un sussidio alcune domande di Comuni, onde far fronte alle spese pel mantenimento delle loro scuole, ed altre di insegnanti per le tristi condizioni finanziarie in cui versano:

appeggió con voto favorevole e deliberó raccomandare caldamente al Ministero la domanda della esimia insegnante presso la nostra Scuola normale signora Federicis Maria, onde ottenere un sussidio per recarsi a Torino e quivi ottenere la patente di maestra di ginnastica;

emise altri provvedimenti relativi ad insegnanti e stabili invitare alcune maestre della Provincia a presentarsi innanzi al Consiglio stesso i 27 del corr. mese onde essere sentite nelle proprie difese, contro le accuse che loro si fanno di negligenza e trascuratezza nell'adempimento dei proprii doveri.

Pubblici ha recentemente approvato un progetto per il risarcimento della fondazione subacquea che presidia l'arginatura destra del Tagliamento nel Comune di S. Michele; come pure altro progetto per la costruzione di un argine a destra del Torrente Cosa fra il Molo Allimis e la Strada Provinciale Casarsa-Spilimbergo.

Lo stesso Consiglio ha pure approvato un progetto per la sistemazione ed ampliamento del locale ad uso di carcere giudiziario in Pordenone.

E finalmente ha accolta la domanda del Comune di Udine per ottenere l'espropriazione forzosa del fabbricato demaniale detto del Seminario succursale.

Comitato degli Ospizi marini in U-diue. Come negli anni decorsi, anche in questo, il Comitato invoca la cooperazione dei corpi morali e di ogni ordine di cittadini all'opera santa di soccorrere i bambini scrofolosi, figli del povero, che abbisognano della cura dei bagni marini.

Nelle opere di carità Udine rispose ognora degnamente, e ciò è di malleveria che non mancherà in questa che, fra le moderne civili istituzioni, è certo una delle più provvide e benefiche.

Le offerte si accetteranno dal segretario della Congregazione di Carità e presso il libraio sig. Gambierasi.

I nomi degli offerenti verranno pubblicati nei giornali di città.

Udine, 13 maggio 1881

LA PRESIDENZA.

Un progetto utilissimo, Ci scrivono: B noto come, in occasione di corse o di altri pubblici spettacoli in Giardino, il Municipio vieti ai ruotabili il passaggio pel portone di San Bortolomio, onde evitare facili disgrazie. Ma anche in circostanze ordinarie, il passaggio per quel portone, promiscuo a' ruotabili ed a' pedoni, può esser causa di qualche malanno. Ora sento che si vagheggierebbe il progetto di aprire un passaggio pedonale attraverso i locali attigui al portone nella casa a destra di chi da Via Manin va in Giardino. Un adequato compenso credo assicurerebbe l'adesione del proprietario, e la spesa, non tale certo da aggravare molto le finanze del Comune, rivestirebbe un vero carattere di pubblica utilità. Il progetto, a quanto sento, non è ancora del tutto maturato; ma anche così, nel suo stato di press'a poco, mi pare che si presenti come tale da essero molto raccomandato, a sao tempo, al Consiglio citta-

Comitato per queste feste ha pubblicato una circolare dalla quale apprendiamo che mercoledi 18 corr. ci sarà l'accompagnamento, per parte dei Parroci urbani e foranei dell'Arcivescovo dal Palazzo al Duomo, che in Duomo sarà celebrata la Messa e cantato l'Inno Ambrosiano, che dopo il mezzodi ci sarà ricevimento nel Palazzo arcivescovile, e che alle 6 pom. nei locali di S. Spirito avrà luogo una Accademia Letteraria e Musisicale. La sera di martedi tutte le campane della città suoneranno a distesa.

gnore e buon numero di signori assistevano, oltre ai soci, alla recita di ieri sera al Teatro Nazionale che presentava un aspetto d'insolita vivacità.

Nella Margherita la ragazzina Simoni ed il fanciullo Mamotti hanno, lo si può dire, entusiasmato lo scelto uditorio, che mai si stancava di applaudirli e negli intermezzi ed al fine della graziosa Commedia di Altavilla.

La farsa, della quale venne domandata la replica, Un'or a d'amore, su egregiamente eseguita dalla signorina Massimo e dal sig. Segatti, i quali meritamente surono due volte chiamati all'onore del proscenio.

Totti furono applauditi nella Susanna e negli Imbrogli del nipote, distintamente il sig. Fontana il quale avea in entrambi la parte principale, che sostenne con brio e disinvolvoltura.

Negli intermezzi un armonia della distinta Banda militare esegui briosi ballabili, fra cui uno per ocarine che specialmente venne applaudito.

Un bravo di cuore al signor maestro Ernesto De Bassa che ieri sera il pubblico volle salutare alla ribalta, ed un mi rallegro all'egregio sig. Presidente nob. Adolfo Della Porta che mette mente e cuore a ravvivare codesta istituzione.

Ispettori scolastici. Abbiamo già riferito la notizia che il Ministro dell'istruzione pubblica, allo scopo di incoraggiare i maestri elementari superiori, stabili di aprir loro la via di divenire ispettori scolastici. Ora si pubblicò il decreto che stabilisce le norme per gli esami. Ne riportiamo i principali articoli.

Art. 2. I titoli necessari per l'ammissione all'esame sono:

a) Certificato del Consiglio provinciale ecolastico, da cui risulti che l'aspirante abbia inseguato lodevolmente nelle scuole elementari pubbliche, o debitamente autorizzate, per sei anniconsecutivi, dei quali almeno tre nelle classi superiori; b) Attestato di maralità; c) Attestato di grado superiore.

Art. 3. L'esame sarà pubblico e verserà sulle seguenti materie;

a) Lettere italiane; b) Elementi di scienze matematiche, flisiche e naturali; c) Storia nazionale a cenni di storia generale moderna; d) Pedagogia storica, teoretica ed applicata; e) Legiblazione ed amministrazione scolastica.

tendenze. In forza del R. Decreto 18 aprile u. s. anche gli scrivani straordinari delle Intendenze, i quali abbiano i requisiti di età, di servizio e di buona condotta indicati nel r. decreto 3 marzo 1881 n. 76, e siano retribuiti a carico del fondo pel personale dell'Asse ecclesiastico, saranno ammessi all'esame pel conseguimento dell'impiego di uffiziale di scrittura, o di uffiziale d'archivio di ultima classe nelle Intendenze, a termini dell'art. 1 del detto r. Decreto.

Pei giuocatori ul lotto. Col primo del prossimo giugno andranno, come è noto, in vigore le disposizioni del nuovo Regolamento sull'amministrazione del lotto. A comodo di coloro (e sono molti) che ogni settimana si fanno un imprescindibile dovere di sacrificare all'attraente Dio dalle cento tasche, pubblichiamo alcune altre disposizioni, del detto Regolamento che maggiormente li possono interessare.

Si possono fare giuocate sopra qualunque qualità di numeri sulle sorti di estratto semplice, estratto determinato, ambo, terno e quaterno. Il giuocatore è in diritto di non accettare biglietti che contengono alterazioni o correzioni. sia nei numeri giuocati, sia nelle poste. Le vincite sono pagate all'esibitore del biglietto sempre che questo venga presentato entro 90 giorni dalla data dell'estrazione. Le vincite che oltrepassano la somma di lire mille sono pagate dietro autorizzazione della direzione. Il vincitore di somme non superiori a lire mille che voglia convertire la somma vinta in deposito nelle casse postali di risparmio, ne farà dichiarazione al ricevitore del lotto, o ad uno degli uffici postali del regno. Il premio per l'estratto semplice è di quattordici volte e due settimi la posta; quello dell'estratto determinato è di sessantuna volta e tre settimi la posta: il premio dell'ambo è di trecento volte la posta, quello del terno è di cinquemila volte la posta: finalmente il premio del quaterno è di sessantamila volte la posta.

Morte orribile. Ieri, verso le tre pomerid., allo scalo della nostra stazione ferroviaria, certo C. A., uentre era tutto inteso a schivarsi da due macchine che manovravano, non avverti il sopraggiungere del Treno di Venezia, onde fu investito dalla locomotiva di questo e travolto sotto le ruote. L'infelice rimase istantaneamente cadavere, avendo avuta la testa letteralmente schiacciata.

verso il mezzogiorno, una povera donna, assieme a sua figlia, correva dalla campagna verso il paese per fuggire il temporale che aveva cominciato con un forte scroscio di pioggia, quando un fulmine cadde loro dappresso. La figlia non avendo riportata lesione alcuna potè quasi immediatamente rialzarsi; ma quando cercò di aiutare la madre a rimettersi in piedi, s'accorse che questa non era più che un cadavere. Quasi nel momento stesso un'altra donna veniva uccisa da un fulmine a S. Maria Sciaunicco.

Il Circo Remz che da Vienna si reca a Milano per dare una serie di rappresentazioni durante l'Esposizione Nazionale era di passaggio jeri sera per la nostra Stazione ferroviaria. Esso viaggiava con un treno straordinario composto di quarantasei vagoni; nel quale si trovavano più di trecento persone e circa centotrenta cavalli.

di Verona scrive che il aig. Paolo Danieli, da trent'anni domiciliato a Beliuno, in Friuli, fu nominato Cavaliere della Corona d'Italia.

morte avvenuta a Padova di un egregio friulano, l'avv. cav. Giovanni Tomasoni.

Da molti anni domiciliato in Padova, egli faceva parte di quel Consiglio Comunale, e per le sue cognizioni amministrative aveva un voto molto autorevole negli affari cittadini.

Noto pe suei viaggi, ne parlava con dotta diffusione agli amici, e teneva una raccolta molto preziosa di oggetti, specialmente della China e del Giappone, paesi da lui ultimamente visitati.

Arricchito di larghi studi, la sua conversazione, oltrecche piacevolissima, era istruttiva. Avea 63 anni.

Tentro Minerva. Ieri la serata di congedo alla Compagnia tedesca delle Operette con un po di tutto. Applausi, chiamate, bis, a buon viaggio per Treviso agli artisti.

Arresto. Nelle ultime 24 ore venne arrestato certo M. L. per questua illecita.

### FATTI VARII

di Venezia ha deciso di rimettere ad altra giornata da destinarsi la trattazione sulle proposte della sua Commissione ferroviaria.

che i Comuni di Curtatone, Quattroville, Borgoforte, Marmirolo, Goito, fino a Volta, furono
colpiti dalla grandine, che arreco danni non indifferenti alle campagne, specialmente alle Grazie e
Rivolta, ove ha tutto devastato. La grandine
era della grossezza di un nocciolo. L'uragano si
estese anche su Gonzaga, ove si hanno pure a
lamentare gravi danni.

E da Messina si annuncia in data del 10 es. sero scoppiato uno spaventevole temporale che infuriò sulla città e sui dintorni. Cadde coplosa grandine. Crollarono alcune case nel villaggio di Pace. Nessuna vittima. I danni sono rilevanti, massime ai vigneti.

I Bollettini di risparmio. L'Opinione ci dà alcune interessanti notizie sul progetto di legge per le cartoline o bollettini di risparmio, progetto di legge che su preparato dall'on. Baccarini e dall'on. Sella:

« Ogni incremento del risparmio del popolo contribuisce al decoro morale e alla prosperità della patria. Quindi noi volgiamo vive grazie al ministro dei lavori pubblici e all'on. Sella, i quali d'accordo cooperarono a preparare il nuovo disegno di legge sulle cartoline o bollettini di risparmio. Tutto vi è ben ponderato. L'idea di educare i fanciulli, quasi a guisa di trastullo, facendo la collezione di francobolli da dieci centesimi, a risparmiare una lira, la prima lira della previdenza, che li abilità a divenire i titolari di un libretto, è semplice e santamente puerile. Vittorino da Feltre voleva rendere gioconda la scuola: e gli amministratori della posta inglese, il Malarce, il Sella e il Baccarini, vogliono rendere gioconde le prime prove del risparmio.

Ma il progetto italiano è più profondamente pensato della legge inglese anche dal punto di vista dei principii. Ricorderanno i nostri lettori la controversia alta e schietta che si è agitata lo scorso autundo fra l'on. Sella e l'on. Luzzatti intorno ai limiti dell'azione dello Stato nell'esercizio del risparmio popolare. Ora questa controversia ha prodotto i suoi frutti. Infatti nel progetto Baccarini il governo non si ascrive il monopolio del bene, a si obbliga a distribuire anche agli Istituti liberi di previdenza e di credito, cioè alla Casse di rirparmio non postali e alle Banche popolari, le cartoline. E così il rialzo del maximum del risparmio che si può contenere in un libretto è fatto soltanto colà dove mancano i sovradetti Istituti liberi; in tal guisa l'azione del governo aiuta, integra e non elide le forze libere del credito e del risparmio. >

Parigi 2: Il ministro dell'interno Constans, rispondendo alla domanda presentata dal Consiglio
Municipale di Parigi, perchè il governo presenti
una legge autorizzante la cremazione dei cadaveri, dichiarò di non poterlo fare e soggiunse
che il Governo « segue coll'interesse che comporta la gravità del soggetto, i tentativi fatti
all'estero per far entrare la cremazione nelle
consuetudini.

Quando risultati considerevoli saranno ottenuti, quando sarà dimostrato che le popolazioni si dispongono ad adottare questo modo di sepoltura, vi sarà luogo di studiarne l'applicazione in Francia.

### CORRIGRE DEL MATTINO

La Nota di Barthelemy sulla questione di Tunisi e le dichiarazioni fatte sulla medesima alla Camera francese dei deputati; lungi dall'ottenere l'effetto tranquillante che il Governo del signor Grevy se ne aspettava, hanno aumentato l'inquietudine di chi vede con giusto allarme l'estendersi della potenza francese in Africa. Le frasi elastiche adoperate nella Nota e nelle comunicazioni alla Camera non sono di tal natura da dissipare ogni dubbio sul fine ultimo a cui è diretta la spedizione di Tunisi; cd ove a questa elasticità si unisca il linguaggio che i giornali francesi continuano ad adoperare verso l'Italia, le pretese che continuano ad. accampare, e le fole che si ostinano a creare e a divulgare, si converrà che la diffidenza è ora più che mai giustificata e legittima.

A dare un'idea di queste pretese e di queste fole, basterà ricordare che il Telegraphe torna oggi a propugnare il protettorato effettivo sulla reggenza, con un trattato che impedisca al Bey di concludere, senza il consenso della Francia, qualsiasi convenzione con altre potenze, e che la famosa Agenzia Havas oggi annuncia come alla etazione di Gedeida sia stato riconosciuto e veduto dirigersi verso le montagne, il Castelmora, agente segreto dei Macciò, carico di grossi pacchi del Mostakel I Si noti che il Mostakel ha da qualche settimana sospese le sua pubblicazioni. Ecco qual'è la corrente che continua a dominare in Francia circa la questione di Tunisi.

Roma 12. Oggi si riunirono parecchi dissidenti di sinistra e di centro sotto la presidenza dell'on. Coppino. Intervennero circa una
trentina di deputati, fra cui Lacava, Laporta,
Oliva, Branca, Morane. Fu deciso di presentare
nella seduta di domani un' interrogazione sugli
affari di Tunisi. La interrogazione sarà pure
firmata dagli on. Billia e di Rudini.

Questa sera ebbe luogo la riunione generale della sinistra che fu presieduta dall'on. Zanar-delli. Si riuni pure il Consiglio dei ministri per decidersi sul da farsi. E' probabile una ricom-

Continuano nei circoli politici i più vivi commenti sulla nota circolare di Barthelemy. Va sempre più aumentando l'agitazione fra i deputati del Centro.

comandato al Governo di porsi in grado di far fronte ad ogni eventualità. (Adrest.)

\_ Roma 12. La situazione parlamentare è ridivenuta estremamente buia e burrascosa. La circolare Saint-Hilaire provocò indignazione e concitazione profonde.

Credesi che la Camera non aderirà al rinvio prestabilito d'ogni mozione sulla politica estera. Parlasi d'una possibile interrogazione Sella. Considerasi un rimpasto inevitabile. Forse avra luogo una crisi generale del Gabinetto.

Arrivarono molti deputati d'ogni parte della

Camera. (Gazz di Venezia)

- Roma 12. Affermasi che il Ministero non voglia rimpastarsi. Il Gabinetto si lusinga di poter vivere profittando dell'attacco della Destra, inducendo la Sinistra a votare unita per salvare il partito. Sembra che ogni incidente sia rinviato a domani. (Id.)

### NOTIZIE TELEGRAFICHE

Contantinopoli 11. La Porta spedi telegraficamente ai suoi rappresentanti una circolare facendo la storia della questione tunisina, giustificando i suoi diritti di altra sovranità, echiedendo la mediazione delle potenze per una solu-Zione pacifica.

Tolone 12. La squadra corazzata, escita al largo due giorni fa, rientrò oggi in rada.

Parigi 12. (Camera). Si legge la dichiarazione del governo, che dice: Le operazioni militari in Tunisia saranno presto terminate; la fase delle trattative è incominciata. Avevamo un u- Moppio scopo: punire i Krumiri e prendere garanzie pell'avvenire. I sacrifici attuali non sail Prebbero sufficientemente compensati da una sotre itomissione apparente o da promesse precarie: il Bey deve dare pegni duraturi. Non vogliamo il suo territorio nè il suo trono, non vogliamo annessioni, nè conquiste, ma il Bey deve lasciarci prendere sul suo territorio le precauzioni che hotoriamente egli stesso non è in istato di prenlere. Speriamo che egli ne riconoscerà la necessità ed i vantaggi, e potremo così terminare a divergenza che riguarda solo la Francia e che la Francia ha il diritto di sciogliere sola col Bey, con spirito di giustizia, con moderapione e con quello scrupoloso rispetto al diritto puropeo che inspira tutta la politica francese.

Vienna 12. A motivo d'una pioggia dirotta diluviale, che durò 24 ore, ebbe a gonfiarsi il flume Vienna per modo da destare serie apprenpioni. Parecchi ponti furono distrutti dalla invadente fiumana; in alcune località avvennero egli straripamenti parziali. Parecchie vie e molte case dei sobborghi di Vienna sono allagate. Vengono segnalati gravi pericoli.

Sofia 11. E' scoppiata l'insurrezione nella Macedonia. Ebbe luogo un sanguinoso combat dimento fra turchi ed insorti; vi furono parecchi morti e molti feriti. I turchi furono battuti. Il movimento insurrezionale si estende ognor più, Le elezioni per la Costituente bulgara sono

dissate pel 15 luglio a. c. Verso la fine d'agosto la nuova Costituente verrà convocata a Sistow sul Danubio.

Pietroburgo. 11. Quest'oggi ebbe luogo grande parata di maggio, la quale, favorita da un tempo stupendo, riesci veramente splenlita. Furono prese dalle antorità le più minute precauzioni per impedire disordini. Lo Czar con na seguito brillante percorse a cavallo la fronte Pelle truppe schierate. La Czarına, dall'aspetto sofferente, non abbandonò la carrozza. Coorti numerose di polizia tenevano lontano il pubblico.

Pietroburgo 12. Il Regierunsbote pubblica il manifesto imperiale dell'11 corrente nel quale l'Imperatore, rammentando l'epoca gloriosa del regno del defunto Suo padre, accenna alle grandi riforme da Lui compiute, e all'infame assassinio e dice poi : Nel nostro profondo dolore la voce del Cielo c'impose di assumere coraggiosamente il governo, con fiducia pella provvidenza per consolidare il nostro potere che siamo chiamati a difendere da qualunque attacco. Nel mentre ci dedichiamo a compiere nostro ufficio, invitiamo tutti i nostri fedeli udditi a servir fedelmente lo Stato per disperere dalla Russia l'ignominioso spirito ribelle, per far rifiorire la fede, la moralità e l'educazione de figli, per estirpare quanto à contrario al diritto a al senso morale estabilire dovunque l'orine e la giustizia.

Costantinopoli 12. Nella seduta plenaria del 10 della commissione internazionale sulla quetione greca, i delegati turchi consegnarono un progetto nel quale sono dettagliatamente indicate soltanto le stipulazioni relative alla libertà religiosa, alle proprietà private turche, ai beni dello Stato e religiosi, nonchè alla quota di debito pubblico da assumersi dalla Grecia.

Nel progetto si chiede specialmente la fissazione dell' indennizzo per le proprietà dello Stato. quali p. e. le caserme e l'amministrazione dei endi religiosi in mano di mussulmani. Il progetto nulla contiene circa l'evacuazione e la consegna dei territori da cedersi. Gli ambasciaori dovevano esaminar ieri il progetto e tener eggi un'altra seduta plenaria.

### ULTIME NOTIZIE

Roma 12. (Senato del Regno). Pacchiotti termina il suo discorso di ieri ponendo a confronto Roma e le altre principali capitali di Europa e deducendone la necessità di grandi lavori igienici ed edilizi che la facciano corrispondere sotto ogni aspetto alla nuova missione di capitale di un

grande Stato moderno.

Alfleri riconosce fondato in massima il progetto; però crede non si possa [applicarlo nella sua forma presente.

Esamina che inconvenienti potranno derivarne allo Stato ed al municipio, crede che rinviandosi il progetto per modificarlo si perderebbe poco tempo, che si guadagnerebbe assicurando e precisando meglio lo scopo finale della legge. Gadda spiega e giustifica l'opera della commissione per il trasporto della capitale.

Cencelli dice che il principio di concorso dello Stato ai lavori di Roma è già sancito dalle leggi sui lavori del Tevere, sul bonificamento dell'Agro Romano.

Giudica il concorso dovuto, se non vuolsi che le finanza del comune di Roma scadano come quelle delle altre principali città del Regno.

Ringrazia gl'iniziatori ed i fautori del progatto.

Spera che il Senato lo adotterà alla unanimità. Molleschott si compiace che il progetto contempli la costruzione del palazzo dell'accademia delle scienze.

Consta a che l' Università di Roma non manca di tutti quei musei e laboratori che vennero indicati da Pacchiotti.

Brioschi, relatore, riassume la discussione, prega il governo prima di emanare la legge di curare l'approvazione, da parte del Municipio, e del Consiglio provinciale di Roma, delle modificazioni introdotte alla convenzione.

Risponde alle obbiezioni; crede verranno attriti e lungaggini dall'essersi affidata la costruzione degli edifizi governativi al Municipio; consiglia di approvare il progetto come buona dimostrazione politica e per carità verso Roma.

Baccelli fornisce spiegazioni intorno al Palazzo delle scienze, al policlinico, alla votazione della accademia dei Lincei, e promette appoggio agli istituti scientifici.

- (Camera dei deputati). Maffei Nicolò svolge la sua proposta di legge per la colonizzazione e coltivazione dei terreni incolti.

Miceli fatte riserve, dichiara di non opporsi alla presa in considerazione, la quale perciò è approvata. Si riprende la discussione della riforma alla legge elettorale politica, e lo svolgimento dei relativi ordini del giorno.

Farra svolge il suo in cui propone che la Camera ritenuto il progetto formulato dalla Commissione nei suoi criteri fondamentali rispondere alle attuali condizioni ed aspirazioni della nazione, passi alla discussione degli articoli. > Dice che il suffragio universale è un principio astratto, che suppone l'adempimento di doveri difficilissimi, epperciò inesplicabile, il che appunto succede quando vogliono attuarsi priscipii astratti assoluti; esso sconvolgerebbe tutto l'ordinamento elettorale. Espone poi le ragioni per le quali voterà lo scrutinio di lista.

Romeo evolge il suo ordine del giorno: « La Camera, riconoscendo la necessità di una riforma della presente legge elettorale che risponda alle istituzioni ed alle condizioni sociali della nazione passa alla discussione degli articoli. Dice che le condizioni del popolo italiano richiedono che anche nelle riforme desiderate e opportune si proceda cautamente, gradatamente, perciò conviene nell'allargamento del suffragio sulla base della capacità almeno presunta quale viene proposta e si oppone al suffragio universale che rappresenta soltanto la prevalenza del numero materiale. Ragionando poi della costituzione del collegio elettorale afferma di non avere udito fra gli argomenti addotti alcuno che lo convicesse della bontà dello scrutinio di lista, ma poterne anzij svolgere egli parecchi i quali persuadono del contrario, il che fa. Ammette che si debba correggere l'attuale circoscrizione perchè non v'è proporzione fra gli eletti e gli elettori, ma il sistema proposto della Commissione corregge l'errore con altro errore.

Il seguito della discussione è rinviato a domani. Baccarini dichiara che risponderà domani in principio della seduta pomeridiana alla interrogazione di Trompeo annunziata e ad altra di Genin sulle condizioni della ferrovia Bussoleno Modane.

Depretis risponderà lunedi alla interrogazione di Pierantoni, Miceli a quella di Branca giajannunziata.

Tunisi 11. Stamane, accompagnato dal cancelliere del Consolato e dall'ingegnere capo della ferrovia, Roustan andò a visitare il generale Briart. Assicurasi che il generale à incaricato dalla Francia di presentarsi domani al Bardo con lo Stato maggiore. La corazzata spagnuola Zaragosa è giunta alla Goletta.

Si ha da Costantinopoli: Il Sultano ha rinunziato a spedire a Tunisi una missione, straordinaria e truppe; ma manderà due piccoli vapori alla Goletta e truppe a Tripoli.

Cagliari 12. Si scrive da Tunisi all'Avvenire di Sardegna: Tre colonne francesi formanti 12,000 nomini si concentrano a Djedeida distante da Tonisi 18 kilometri.

Una parte si dirigerebbe a Sokelarba per rif prendere la posizione di Logerot, l'altra si avanzerebbe a Mateur ove incontrerà forte resistenza dai montanari.

È arrivata alla Goletta la corazzata spagnuola Numancia.

Vienna 12. In circoli per solito bene informati corre voce che la Anglobank, in unione colla Landerbank, abbia ottenuta la concessione per la fondazione di un Istituto bancario in Berlino.

#### NOTIZIE COMMERCIALI

Sete. Milano 11 maggio. Nell'attuale indecisione, le transazioni riescono limitate, e riguardano di preferenza le greggie sulla base dei prezzi già segnati. In organzini si conoscono vendite di 18120 sublimi titolo di Milano a lire 69. La stagione avanzata rende più difficile anche il collocamento delle galette secche nostrane, i di cui prezzi sono sostenuti, ma nominali.

Lione 11 maggio. Affari abbastanza correnti e prezzi senza cambiamenti.

#### Prezzi correnti delle granaglie

|                           |          | _      |              |       |           |        |       |        |
|---------------------------|----------|--------|--------------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| praticati :               | sulla pi | azza d | i Váine      | nel m | erca      | to del | 12 m  | aggoi  |
| Frumento (a<br>Granoturco |          | (all'e | (all'ettol.) |       | it. L * L |        |       | _,_    |
|                           |          | , ,    | *            |       | *         | 11     | *     | 12.—   |
| Sorgorosa                 | 0        | >      |              |       | *         | ,      | *     |        |
| Fagiuoli                  | alpigi   | ani x  | •            |       | *         |        | 36    | _,→    |
| *                         | di pia   | nura 1 | •            |       | -         | 15.—   | 36    | 16.50  |
|                           | C        | ombus  | tibili       | con   | dazı      | io.    |       |        |
| Legna for                 |          |        | al           | quint | da.       | L. 2.2 | 5 a I | . 2.50 |

dolce 6.20 » 7.10 Carbone Foraggi senza dazio.

Fieno al quint. da L. 6.70 a L. 8.80 Pagiia da lettiera a quint. da L. .- a L. .-

#### Notizie di Rorsa.

VENEZIA 12 maggio

Effetti pubblici ed industriali: Rend. 5 010 god. 1 genn. 1881, da 92.70 a 92.90; Rendita 5 010 1 luglio 1881, da 90.53 a 90.7J.

Sconto: Banca Nazionale 4; Banca Veneta 4 1/2 Banca di Credito Veneto --

Cambi: Olanda 3, -; Germania, 4, da 124.50 a 125.-Francia, 3 112 da 102.10 a 102.30; Londra; 3, da 25.65 a 25.73; Svizzera. 3 12, da 101.90 a 102.15, Vienna e Trieste, 4, da 218.25 a 218.50.

Va'ute. Pezzi da. 20 franchi da 20.49 m 20.51; Bancanote austriache da 218.75 a 219.25; Fiorini austriaci d'argento da L. 2.18 12 a 2.19 12.

PARIGI 12 maggio

Rend. franc. 3 010, 85.80; id. 5 010, 119.05; - Italiano 5 010; 90.40 Az. ferrovie lom.-venete -. id. Romane -.- Ferr. V. E. -.-; Obblig. lomb. - ven. --; id. Romane 370. - Cambio su Londra 25.22 1 2 id. Italia 2 12 Cons. Ingl. 1033116 -; Lotti 16.47.

VIENNA 12 maggio Mobiliare 360.70; Lombarde 119.25 Banca anglo-aust. -.-; Ferr. dello Stato 330.10; Az. Banca 848; Pezzi da 20 l. 9.33 [-; Argento -; Cambio su Parigi 46.65; id. su Londra 117.85; Rendita sust. nuuva 78 90.

BERLINO 12 maggio Austriache 578. ; Lombarde 206. - Mobiliare 615. -Rendita ital, 90,70.

LONDRA 11 maggio Cons. Inglese 1:12 318; a -. -; Rend. ital. 90 1:8 a --. Spagn. 233,8 a -- Rend. turea 16 1,2 a -- .

TRIESTE 12 maggio Zecchini imperiali 5.53 1 -5.51 - 1 Da 20 franchi 9.33 1,2 9.31 1--Sovrane inglesi 11.73 [-11.76 [-B.Note Germ. per 100 Marche dell' Imp. 57.40 |---B.Note Ital. (Carta monetata ital.) per 100 Lire 45 45 [-- 45.60 ]--

P. VALUSSI, proprietario e Direttore responsabile.

#### Articole comunicate. (1)

Sig. G. B. Mazzaroli — Udine

La risposta alla quale allade nella sua lettera a me diretta pubblicata ieri, non è nei precisi termini da Lei accennati, poichè io parlai solo della lite da Lei intentata, che io reputo ingiusta Perciò devesi ritenere che la persona, che Le ha riferito tale risposta, abbia frainteso il senso delle mie parole.

Delle allusioni, che Ella fa, di illeciti benefici, di ambigue preferenze e di riprovevoli frodi non mi curo, poiche ciò certamente non riguarda na me nè la Banca, che dirigo, la cui somma rettitudine è da tutti conosciuta.

Udlne, 13 maggio 1881

G. C. VIALE.

(1) La Redazione non assume altra responsabilità tranne quella voluta dalla legge.

Al pubblico ignare di termini scientifici la Panacea. Molti maligni od invidiosi, con una ignoranza tutta propria di queste virtù!... vanno propagando, in mancanza di migliori ragioni, che i rimedi quando si decantano buoni a varii mali, è follia l'averne fiducia.

Quanto siano maligne ed invidiose queste asserzioni, basta il solo riflettere, che la lisciva buona a levare macchie di grasso, è buona anche a togliere macchie di vino; come l'olio di ricino buono a togliere un piccolo imbarazzo di stomaco, è anche buono a togliere una indigestione sia anche d'invidia o di gelosia; così la Pariglina del cav. Mazzolini, premiata innumerevoli volte per la sua potente azione antierpetica ed antisifilitica, combattendo le due diversissime cause le diverse malattie, che ne derivano certo riuscira utilissima in molti svariati casi; sieno artriti, sieno catarri di visceri; sieno eruzioni di pelle ecc.

Sarebbe una Panacea, cioè una ciurmeria ee oltre al depurare il sangue dagli umori, dalle crittogame, dagli infusori, si raccomandasse per toghere le febbri periodiche, la tisoide, le nevralgie, il colera ecc. ecc.; ma finchè se ne limita l'uso nei detti casi; il cavar fuori il nome di Panacea è un attacco velenoso (ma inutile) contro un rimedio, che va crescendo ogni giorno in rinomanza. Dopo tutto ciò la Pariglina del Mazzolini di Roma, atta a far venire le biliose, l'isterismo, l'asma, ed i patemi d'animo, è un

eroico rimedio, il quale resiste ad ogni attacco maligno, ed avendosi acquistata una fama gonerale, atto a stancare il più poderoso avver-

Questo Sciroppo si vende in Roma presso lo Stabilimento chimico G. Mazzolini, via Quattro Fontane, n. 18.

Unico deposito in Udine, Farmacia G. Commessalti; Venezia Farmacia Bölner alla Croce de Malta.

### Per chi vuol leggere e ponderare!

La cura primaverile richiede seria e hen calcolata confezione.

Ho letto molti reclamés ed anche di quelli che fanno appello a tamburo battente all'umanità — maquesti reclames devono essere calcolati per una speculazione e non per seria preparazione.

Alla Farmacia Reale Filipuzzi ogni giorno si prepara con la massima diligenza, un decotto composto di Radici di Salsapariglia originale teste arrivata, di legno sassofrasso di radici asparago, di Tarassaco, di Cina ett. ett. con Ioduro di Potassio ed anche sem-

Ecco la vera cura benefica primaverile senza secreto - ma unica - e preparata con tutta la diligenza dell'arte e con dosi calcolate.

Questo è il compito dello Stabilimento Filippuzzi; ai ciarlatani poi buona fortuna.

Dalla Farmacia Reale A. Filippuzzi,

G. Pontotti.

### AVVISO.

Il sottoscritto Fabbricatore di polveri da caccia e mina e deposito de mecce di sicurezza, dinamite ecc., pregiasi avvertire che nel p. v. maggio trasporterà il suo recapito in Via della. R. Prefettura N. 14. Continua innoltre la sua Rivendita al minuto anche in Via Aquileja N. 19

Riservando per lettere, telegrammi e commissioni il suu ricapito in Via della R. Prefettura.

Lorenzo Muceioli,

### Revoca di Mandato.

Si rende noto che il sig. Turrini Italico di Felice di Udine con atto 10 maggio 1881 (uno). n. 1733 Cronologico e di Repertorio n. 883 Usciere Belgrado, ha revocato ogni Mandato al sig. Turrini Felice di Michiele di Mortegliano.

TURRINI ITALICO di Felice.

Avvertiamo i signori consumatori che oltre il Deposito Birra della rinomata Fabbrica di Puntigam, abbiamo assunto anche quello dell'Acqua di Cilli.

Fratelli DORTA.

Bachi nati da vendere Originali Verdi riprodotti. Per trattative rivolgersi al Negozio di cartoleria e legatoria di libri di Antonio Passudetti in Via Cavour:

# Casa d'affittare

in Via del Ginnasio n. 7, composta di dieci stanze, cortile e terrazza.

Per trattative rivolgersi dal sig. Gluseppe Del Negro, macellaio in Via Pellicerie.

### C. BURGHART. Fabbrica a vapore Gasose

Udine, rimpetto alla Stazione ferrov. Bottiglia gasosa lire 0.15, deposito per la bottiglia vuota lire 0.15.

FIOR BLEGANTE SCATOLA contenente 40 qualità variatis. sime di scelte sementi da FIORI ed ERBE odorose ed aromatiche, biennali e annuali, si nazionali che estere, per ornare giardini, balconi ed appartamenti, ecc.; 40 pacchetti, con covraposta istrazione a stampa per la coltivazione.

Lire 5 franca di porto per tutto il Regno. Novità - Soja Gialla al Kilo Lire 5 Grammi 100 cent. 75.

Nuovo faginolo recentemente importato dal Giappone. Questo è il legume di maggior prodotto fin qui conosciuto; è eccellente tanto per il consumo in verde come per conservare. --Questa pianta non tarderà molto ad occupare il primo posto fra i farinacci ora posti in commercio.

Il nostro ussicio s'incarica di fornire ai signori Agricoltori, Orticoltori a Fioricoltori qualunque Seme sia da prato, ceresli, orto e giardino s prezzi di assoluta convenienza.

Inviare vaglia all'Amministrazione del Giornale di Udine.

Le inserzioni dalla Francia per il nostro giornale si ricevono esclusivamente presso l'Agence Principale de Publicitè E. E. Oblieght, Parigi, 21, Rue Saint-Marc e dall'Inghilterra presso i signori G. L. Daube e C. Londra, 130, Fleet Street E. C.

### COMUNI DI CASTELNOVO DEL FRIULI E TRAVESIO Avviso di concorso.

Per l'annuo stipendio di lire 2500 soggette a R. M. e con il compenso di cent. 40 per ogni visita, esclusi i miserabili, è aperto a tutto, 15 giugno p. v. il concorso alla condotta medica-chirurgico-ostetrica dei consorziati Comuni suintestati, con residenza in Paludea.

La nomina spetta ad ambedue i Consigli Comunali.

Le istanze dei concorrenti, corredate dei soliti documenti, si ricevono prima del suddetto giorno d'ambedue i Municipi.

Castelnovo li 1 maggio 1881.

Il Sindaco di Castelnovo

Il Sindaco di Travesio

Pillini

Agosti

### SOCIETA' R. PIAGGIO E F. VAPORI POSTALI Da Genova all'America del Sud

PARTENZA IL 22 D'OGNI MESE

## IL 22 MAGGIO 1881

per Rie Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres teccando Barcellona e Gibilterra partirà il vapore

Per imbarco dirigersi alla Sede della Società, via S. Lorenzo, Num. 8 Genova.

# COLLA LIQUIDA

di Edoardo Gaudin di Parigi.

La sottoscritta ha teste ricevuto una vistosa partita di questa Colla senza odore, che s'impiega a freddo per le porcellane, i vetri, i marmi, il legno, il cartone, la carta, il sughero, ecc.

Essa è indispensabile negli Uffici, nelle Amministrazioni e nelle famiglie Flac. piccolo colla bianca L. -.50 | Flacon Carrè mezzano L. 1.— ~ -.75 grande

• Carre piccolo ~ --.75 I Pennelli per usarla a cent. 5 cadauno.

Amministrazione del Giornale di Udine

### ACQUE FERRUGINOSE ARSENICALI.

Si porta a conoscenza dei signori Medici e Farmacisti, che il deposito dell'acqua arsenicale ferruginosa di Roncegno fu accordato, per la Provincia del Friuli, esclusivamente alla farmacia di ANGELO FABRIS, via Mer-S catovecchio in Udine.

Sono da riflutarsi le bottiglie, che al collo non portano la fascetta

con la firma dei proprietarii.

Fratelli Dottori WAIZ proprietarii.

## UTILITA', IGIENE, ECONOMIA, COMODITA' E DILETTO

RANNO CHIMICO, METALLURGICO, LIQUIDO, IGIENICO

G. C. DE LAITI - MILANO

Brevettato dal R. Governo.

Questo liquido, punto corrosivo e di facilissimo uso, serve a ripulire istantaneamente qualunque oggetto di metallo, (escluso il ferro), i vetri, cristalli, le specchiere, i marmi, le cornici dorate lucide, e i mobili o serramenti di legno tanto lucidi che verniciati o intarsiati; nonche i quadri dipinti ad olio tanto su tela che su cartoncino, specialmente le argenterie e dorature.

E provato innocuo da certificato medico, e le sue virtù di utilità, economia, comodità, e diletto sono constatate da numerose attestazioni dei più accreditati

industriali a privati.

Si vende in UDINE presso il sig. Domenico Bertaccini, nei suoi Laboratorii, in Via Mercatovecchio e in Via Poscolle.

### MONDE OF THE PROPERTY OF THE P DIECIERBE ELISIR stomatico-digestivo di un gusto aggradevolissimo, amarognolo, ricco di facoltà igieniche che riordina lo sconcerto delle vie digerenti, facilitando l'appetito e neutralizzando gli acidi dello stomaco; toglie le nausee ed i ruti, calma il sistema nervoso, e non irrita menomamente il ventricole, come dalla pratica è constatato zuccedere coi tanti liquori dei quali si usa tutti i giorni. Preparato con dieci delle più salutifere erbe del MONTE OR-FANO da G. B. FRASSINE in Royato (Bresciano). Si prende solo, coll'acqua seltz, o casse, la mattina e prima di ogni pasto. Bottiglie de litro . . . . L. 2.50 da 12 litro da 115 litro In fusti al Chilogramma (Etichette e capsule gratis) Dirigere Commissioni e Vaglia al fabbricatore GIO. BATT. FRASSINE in Rovato (Bresciano) Rappresentante per Udine e Provincia sig. LUIGI SCHMITH, Riva Castello N.

### Orario ferroviario

Partenze

| (           | da Udine   |         | a Venezia  |            |   |  |  |
|-------------|------------|---------|------------|------------|---|--|--|
| ore         | 1.48 ant.  | misto   | ora        | 7.01 ant.  | i |  |  |
| *           | 5 ant.     | omnibua | *          | 9.30 ant.  |   |  |  |
| *           | 9.28 ant.  | id.     | *          | 1.20 pom.  |   |  |  |
| *           | 4.57 pom.  | id.     | >          | 9.20 'id.  | ĺ |  |  |
| >           | 8.28 pom.  | diretto | *          | 11.35 id.  |   |  |  |
|             | a Venezia  |         | a Udine    |            |   |  |  |
| ore         | 4.19 ant.  | diretto | òre        | 7.25 ant.  | ı |  |  |
|             | 5.50 id.   | omnibus | *          | 10.04 ant. | ı |  |  |
| <b>&gt;</b> | 10.15 id.  | id.     | *          | 2.35 pom.  | ı |  |  |
| >           | 4.— pom.   | id.     | *          | 8.28 id.   | İ |  |  |
| *           | 9 id.      | misto   | *          | 2.30 ant.  | Į |  |  |
|             | da Odino   |         | a Pontebha |            |   |  |  |
| ors         | 6.10 ant.  | misto   | ore        | 9.11 ant.  | ı |  |  |
| 5           | 7.34 id.   | diretto | *          | 9.40 id.   | 1 |  |  |
| 35          | 10.35 id.  | omnibus | *          | 1.33 pom   | ١ |  |  |
| 2           | 4.30 pom.  | id.     | 20         | 7.35 id.   | ı |  |  |
|             | D 11.      |         | a Udina    |            |   |  |  |
| da Pontebba |            |         | w name     |            |   |  |  |
| ora         | 6.31 ant,  | omnibus | ora        |            |   |  |  |
| 26          | 1.33 pom.  | misto   | *          |            |   |  |  |
| >           | 5.01 id.   | omeibus | *          | 7.50 pom.  |   |  |  |
| *           | 6.28 id.   | diretto | *          | 8.20 pom.  |   |  |  |
|             | da Udine   |         | a Trieste  |            |   |  |  |
| 01.0        | 7.44 ant.  | misto   |            | 11.49 ant. |   |  |  |
| *           | 0.10       | omnibus | *          | 7.06 pom.  |   |  |  |
| 2           | 8.47 pom.  | id.     |            | 12.31 ant. |   |  |  |
| *           | 2.50 ant.  | misto   | ж          | 7.35 ant.  |   |  |  |
| ĺ           | la Trieste |         | a Udine    |            |   |  |  |
| ore         | 8.15 pom.  | misto   | ore        | 1.11 ant.  |   |  |  |
| *           | 3.50 ant.  | omnibus | (2)        | 7.10 ant.  |   |  |  |
|             |            |         |            |            |   |  |  |
| >           | 6 ant.     | id.     | *          | 9.05 ant.  |   |  |  |

## L'Agricoltore Veterinario

Maniera di conoscere, curare e guarire da sè stessi tutte le malattie interne ed esterne

ANIMALI DOMESTICE cavalli, muli, asini, tori, buoi, vacche, vitelli, montoni, pecore, agnelli, capre, porci, cani, ecc.

Aggiuntavi la cura delle malattio delle galline, polli d'India, oche, anitre, piccioni, conigli e gatti.

VADE-MECUM PRATICHISSIMO di veterinaria popolare

con istruzioni per l'allevamento, nutrizione e loro governo, misure necessarie da prendersi nelle epidemie e nelle malattie contagiose, e mezzi preservativi, ricette pratiche, spiegazioni per saper preparare e adoperare da sè stessi i medicamenti con economia usati dagli stessi veterinari, dai pastori, contadini, fattori, massai, cacciatori e allevatori del bestiame di tutte le parti d'Europa e d'America.

Ricettario premiato dalla Regia Società economica della Marca - Traduzione dal tedesco, fatta sulla 21ª edizione, trattato secondo l'attuale condizione della scienza dei veterinari H. Renner e M. Rothermel.

Si vende presso l'Amministrazione del Giornale di Udine, per L. 4.

Un'opera indispensabile a totti è

### Il medico di sè stesso

ricettario universalo

col quale ciascuno può conoscere, curare a guarire da se più di 250 malattie senza la costosa cooperazione del medico, o controllarne il metodo di cura. Indispensabile alle famiglie, farmacisti, collegi, presidi, sacerdoti, viaggiatori, questo ricettario di 418 pagine, vero medico in casa, compilato da un distinto medico presidente della Commissione governativa sanitaria. compendia tutte le migliori e più efficaci ricette usate dalle autorità mediche di tutta Europa, e comprovate dal miglior successo. - Legato in tutta pelle impressa in oro. Spedisce raccomandato l'Amministrazione del Giornale di Udine, contro vaglia di L. 5,40.

### PER SOLI CENT. 80

L'opera medica (tipi Naratovich di Venezia) del chimico farmacista L. A. Spellanzon intitolata: Pantaigea, la quale fa conoscere la causa vera delle malattie e insegna nello stesso tempo il modo di guarirle con facilità e con sicurezza. Lo scopo dell'Autore è quello di rendersi utile ed intelligibile ad ogni classe di persone interessando a ciascheduno di conoscere i mezzi di conservare la propria saluténde la Sandie de la la contrata de la

Si vende al prezzo ridotto tanto presso l Autore in Conegliano, quanto presso i Librai Colombo Coen in Venezia, Zupelli in Treviso e Vittorio e Martico di Conegliano. In Udine presso l'Amministrazione del Giornie di Udine.

## Inchiostro speciale inalterabile

Premiato alla Mondiale Esposizione di Parigi del 1878

Preparate dal chimico Rossi di Brescia,

Non ammuftisce — assai scorrevole — non forma sedimento — non intacca le penne — non corrode la carta — difficile cancellarlo sia coi mezzi chimici che coi meccanici - i caratteri impressi con questo inchiostro più in. vecchiano, più anneriscono.

Questo inchiostro si rende necessario per gli Uffici, per le Amministrazioni per le Scuole e per il commercio poi è indispensabile servendo ottima-

mente per Copia-lettere anche se la scrittura dati da 24 ore. Bottiglia grande L. 2; Bottiglia piccola L. 1. Sconto d'uso ai rivenditori, Per quantità considerevoli prezzo da convenirsi. - Dirigersi all'Agenzia Farmaceutica Pilade Rossi, Brescia, Via Carmine, 2360.

# AVVISO.

La Ditta ANGELO PERESSINI di Udine si pregia avvertire consumatori e rivenditori di Carta paglia a manomachina di tener un forte Deposito di detta Carta paglia in molti formati, della rinomata Cartiera S. Lazzaro presso Cividale del Friuli.

Sia la qualità come il prezzo nulla lasciando a desiderare, si lusinga la scrivente venire onorata di commissioni,

## BERLINER RESTITUTIONS FLUID

L'uso di questo fluido è cosi diffuso che riesce superfla ogni raccomandazione. Superiore ad ogni altro preparato di questo genere, serve a mantenere al cavallo la forza ed il coraggio fino alla vecchiaja la più avan-



zata. Impedisce l'irrigidirsi dei membri e serve specialmente a rinforzare cavalli dopo grandi fa-

reumatiche, i dolori Ar. ticolari di antica data, a debollezza dei reni, vi-

Guarisce le affezioni

sciconi alle gambe, accavalcamenti muscolosi e mantiene le gambe sempre asciutte e vigorose. Deposito Generale per la Provincia presso la Drogheria di

Francesco Ministri in Udine.

# NON PIU MEDICINE

PROPERTY SALUTI restituita a tutti senza medi-cine, senza purghe ne spesa mediante la deliziosa Farina di salute Du Barry di Londra, detta:

# REVALENTA ARABICA

che guarisce le dispepsie, gastralgie, etisie, disenterie, stitichezze, catarro, flate, tosità, agrezza, acidità, pituita, flemma, nausee, rinvio a vomiti, anche durante la gravidanza, diarrea, colliche, tosse, asma, soffocamenti, stordimenti, oppresi zione, languori diabeti, congestioni, nervose, insonnie, melanconia, debolezze, sfinimento, atrofia, anemia, clorosi, febbre milliare e tutte le altre febbri, tutti i disordini del petto, della gola, del flato, della voce, dei bronchi, del respiro, male alla vescica, al fegato, alle reni, agli intestini, mucosa, cervello, il vizio del sangue; ogni irritazione ed ogni sensazione febbrile allo svegliarsi.

Estratto di 100,000 cure compresevi quelle di molti medici, del duca Plu-

skow e della marchesa di Brèhan ecc.

Cura N. 65,184. — Pruneto, 24 ottobre 1866. — Le posso assicurare che da due anni, usando questa meravigliosa Revalenta, non sento più alcun incomodo della vecchiaia, nè il peso dei miei 84 anni. Le mie gambe diventarono forti, la mia vista non chieda più occhiali, il mio stomaco è robusto come a 30 anni. Io mi sento insomma ringiovanito, e predico, confesso, visito ammalati, faccio viaggi a piedi, anche lunghi, e sentomi chiara la mente e fresca la memoria.

D. P. Castelli, Baccel, in Teol. ed Arcipr. di Prunetto. Cura N. 49.842. — Maddalena Maria Joly di 50 anni da costipazione, in indigestione, nevralgia, insonnia, asma e nausee.

Cura N. 46,260. — Signor Roberts, da consultaione poimonare, con tosse, vomiti, costipazione e sordità di 25 anni.

Cura N. 98,614. - Da anni soffrivo di mancanza d'appettito, cattiva digestione, malattie di cuore, delle reni e vescica, irritazione nervose e melanconia; tutti questi mali sparvero sotto l'influenza benigna della vostra divina Revalenta Arabica. — Leone Peyclet, istitutore a Eynancas (Alta Vienna) Francia.

N. 63,476. - Signor Curato Comparet, da diciott'anni di dispepsia, gastralgia, male di stomaco, dei nervi, debolezze e sudore notturni.

N. 99,625. - Avignone (Francia), 18 aprile 1876. La Revalenta Du Barry mi ha risanata all'età di 61 anni di spaventosi dolori durante vent'anni. Soffrivo d'oppressioni le più terribili e di debolezza tale da non poter far nessun movimento, ne poter vestirmi, ne svestire, con male di stomaco giorno e notte, ed insonnie orribili. Ogni altro rimedio contro tale angoscia rimase vano, la Revalenta invece mi guarl completamente. - Borrel, nata Carbonety, rue du Balai, 11.

Quattro volte più nutritiva che la carne, economizza anche 50 volte il suo prezzo in altri rimedi.

### PREZZO DELLA REVALENTA NATURALE:

In scatole 1/4 di chil. L. 2.50; 1/2 chil. L. 4.50; 1 chil. L. 8; 2 1/2 chil. L. 19; 6 chil. L. 42; 12 chil. L. 78, stessi prezzi per la Revalente al Cioccolatto in polvere.

Per spedizioni inviare Vaglia postale o Biglietti della Banca Nazumate

Casa DU BARRY e C.ª (limited), Via Tommuso Grossi, Num 8 Milanu, Rivenditori: Udine Angelo Fabris, G. Commessati, A. Filippuzzi e Silvio dott. De Faveri, al Redentore, Piazza Vittorio Emanuele, farmacisti — Tolmezzo Giuseppe Chiussi — Gemona Luigi Billiani — Pordenone Roviglio e Varascini — Villa Santina P. Morocutti.